Trus, 22.8.40 1 Cero Drang; non no come ningrampierti. « nicem h'arti delle carterie che minai, e della rolleci fuoline nel rispondere alle mie importune sich este! dujetutto, grapie infinite per avermi p'elucieramente meses el corrente di certe carrispondeciga, e grapie di eccore per la prove di soli darieta che mi hai deto. ciproca stima: io ha "rimondito" nell'eux lieute estistico tractimo i meniti. il melore del cour Hackino Doll. Dreugi, che certa gente! estente ve chi non conoscere; tu hai chifeso, mes confronts vella sterra "corte jente", il mio medesto prestipio, escepromessoli/ talle eccesione modernita "(1) selle mi e tendente. In enesto sportenco sn'huppo de. cordiale sectiments d'ancia; a mai tur con front: growing l'offerté. Nessure comme cepieux u/picole e ste ta emora pe ta circa la risemparipiene sella stupione. non manchero et tenert informato. d'pun Solt. Siln's Group'

fragie encera par i suggeriment. che mi dei, cirre la richierte el foto prafie elle p'emiste. Ercelimi, però, che non era melle mie intempere: sumodere, personal: mene donne tr'elicer la Montra Regionale ne teue; rec remiti a worterla il pref. Garoni del Vopolo di Milaco + Vincei: Je Costautin. del Corrière homberelo" un puel me reno lungamente : interesse. te mente intra territo. Lette Mostra ho suito tre esticali e due su quella tel Muser hiecesomo: m. riverno di innarteliper niniene. Ser la R'ennele ho domto sespendere e m'afretters à concluder con duce, necessariamente, querici articeli, In il nostro ambiente, del resto, crous forse pri in portents: i due esticaletts: introduction: I fretto cal elen derio il momento di venire a Venezia, prima che la scuela mi riprenda: spero sia presto. fractise le pris n'encer cardichità tell'acce co Fichio. Mie moglie ringroßen tel jeul-le Pinhis De Cearli

IL DIRETTORE

Solo era (non m'e bastato l'ausmo, pròs, me!) m'appondo alle tue candaglicure, tanto caire preur've, h'ngrorp'audo ti.

L'ungare era esperieura de orfano, che sto n'vando, minimi que recente e remate amaregre e delunion: e m'induce ed una leya telleraura delle umane miserie ed un generoro competimento degli ami a che tradiseano, de neure du minacciono.

L'una purificazione in un more di tristez.

La, ore l'afierolita vece sella Maruma giunge ul competo d'un ecureuro, d'un inversapramento.



Mui, come nelle from prie dure, à sperimente l'el histimo valore vella Fede, che Mauma 4. ha incubesto con tente amore, costorife e dedifione; porere la nastre n'he reufe une n'un le credité! La eufe, este, bellegge : come immerchin seons d'immej ell'enstes tà volerme e ammon: tice di certi inelabalili events; che suculi seono la n'te d'un nomo et sempre pour urgents sichiem. alla edequate ralejane tel protlema telle nite e delle morte ohe es impegna elle ruste fine in faudo. Fortunds un' re protecurs constature du la dinina elle nortre ejence à rece pre state: "il secto ver moi non tradir!" Quista causta ta f'eue estiluires per me, eggi d'punto più n'euro elvifer mento, per riprendere con ressercento spirito, la prestizione di encomento repristo, la prestizione de respersa de produces encomenti unici ringrapiamente. Ordelers,

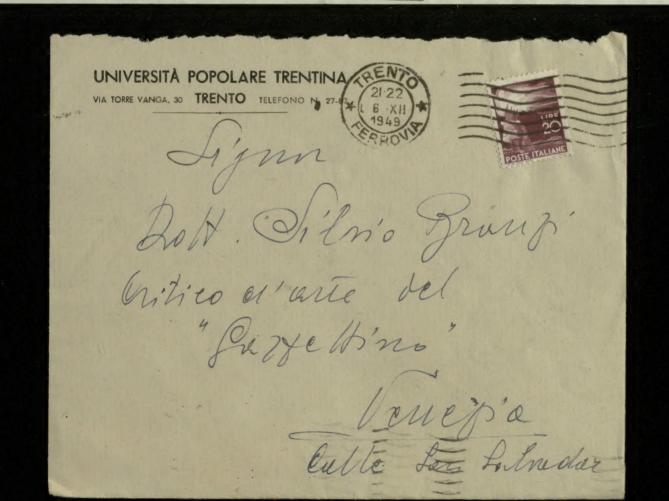

Pasqua 1950.

La Direzione dell' Università Popolare Trentina porge alla S.V. Ill.ma i migliori auguri.

Il Direttore

ewclark,

UNIVERSITÀ POPOLARE TRENTINA JAEN

VIA TORRE VANGA, 30 TRENTO TELEFONO N. 27-8



All' Egregio

Dott. SILVIO BRANZI

Presso " Il Gazzettino" Calle San Salvador

VENEZIA

Parlis De Carli

ALLA SALA "BRONZETTI,

Anacleto Margotti



La odierna IV Mostra del Centro Culturale Ricreativo. Fratelli Bronzetti, presenta al pubblico trentino una succosa rassegna di disegni del pittore Anacleto Margotti.

E', il Margotti, una genuina tempra d'artista, rampollata dalla ferace terra di Romagna, i cui essenziali caratteri di vita la sua opera riflette, non solo nella esteriorizzazione della visione, ma anzitutto nell'intima, umana adesività espressiva.

La posizione del Margotti nel quadro della pittura italiana contemporanea, ci sembra esattamente proposta dal Carra, quando, per giustificare la qualifica di novecentista da taluni attribuita all'artista, ne la limita alla corposità, alla struttura volumetrica e alla sintesi che ne improntano il linguaggio, lontano tanto dal dagherrotipo come dagli apriorismi delle soggettività volute.

Ed è una tale posizione d'equilibrio, asserita con schietta sensibilità, rinunciataria di qualsiasi superfiuità espressiva, che ha assicurato al Margotti la chiara fama che egli gode, in Italia e fuori.

La mostra di via Belenzani allinea una ventina di disegni, appositamente eseguiti dal pittore e che confermano, ancora una volta, come, spesso, proprio attraverso a simili appunti (come li definisce il Catalogo) gli interessi umani e la visione d'un artista possono trovare la più significativa puntualizzazione formale.

Trattasi di disegni a china, i quali, se per le rapide indicazioni linearistiche e le contratte e allusive registrazioni d'ombre fanno pensare a famosi precedenti settecenteschi, per le ulteriori semplificazioni, epurazioni ed eliminazioni che implicano, sembrerebbero rimandare, più propriamente, alla lezione di quel Degas disegnatore, che seppe appunto trovare per ciascun atteggiamento e movimento... il sistema unico di linee che li formuli, con la più grande precisione e la più vasta, possibile generalizzazione.

ralizzazione.

Un tanto diciamo, non per stabilire dirette, effettive ascendenze didattiche per codesto genere della produzione margottiana, quanto per rilevarne il legittimo inserimento nella più valida tradizione, nello stesso tempo che ne riconosciamo la squisita modernità, nella suggestiva evocazione di un mondo di umili lavoratori, le cui aspre fatiche, colte e fissate in sistemi unici di linee, sembrano assurgere a simboli di vita, quanto a dire a universalità di significati.

Saggi come: Il Cariolante - Spingendo il carretto - Arando - Portando i sacchi, ci appaiono, infatti, nella irriducibile loro contrazione formale, quali microcosmi visivi accentranti e potenzialmente irradianti la vita, nei suoi più profondi significati sociali.

Acuto spirito d'osservazione e primordiale tensione di facoltà emotive, in immediata rispondenza di risorse tecniche, rivelano pure: La spinta - Amiche - Corridori ciclisti.

Rassegna dunque, questa di Anacleto Margotti, il cui positivo mordente, sul piano dell'arte e della cultura, dovrebbe stimolare l'interessamento più largo da parte dei giovani artisti e dei nostri cultori d'arte.

GIULIO DE CARLI

"L'ANye", 8 marto

29, 12,52. UNIVERSITÀ POPOLARE TRENTINA Via Rosmini, 27 TRENTO Telefono 27-87 5' rimprep's curs Grant pull'imis del Juffetino cel tuo esticolo mi Junent, e eolgo l'or Cenience pu properts cerelie li engui pu Capadamis Piutis De Carti

Con nincera caralistica.
Oboloog

#### UNIVERSITÀ POPOLARE TRENTINA

The fastething from "

Letter of better of length of the fastething"

Leucp'a

Pinhis De Carhi

"L'ANje", 24 gennais

#### TRENTO LONGARETTI

alla Galleria Delfino - Rovereto



Il noto pittore lombardo, Longaretti Trento, si presenta in questi giorni alla « Delfino » con una interessante personale.

Quel mondo di desolata miseria, da cui l'artista trae ispirazione, appare costi, come figurativamente squadernato.

Sono accattoni, madri consunte, bimbi rachitici, le cui pietose anormalità risultano espressionisticamente accentuate, dentro rarefatte e quasi simboliche spazialità, che, sfiorando i confini della metafisica, attingono un clima coloristico, capace di ottimisticamente riscattare tanta tristezza.

Qualche ritratto di bimba e qualche natura morta, sembrerebbero scandire d'un'istanza più immediatamente e pittoricamente umana, la singolare rassegna, se tali saggi non precedessero l'ultima evoluzione dell'artista.

Una veduta di Burano s'accende tutta di allusive luci colorate, mentre alcuni disegni documentano una delicata e vibrante sensibilità di segno.

E' una pittura dunque, codesta di Longaretti, il cui sincero afflato spiritualistico vale a salvaguardarla da certe incontinenze e astruserie stilistiche, verso cui le recenti preferenze dell'artista sembrerebbero, sia pure tangenzialmente, inclinare.

g. d. c.

Pinhi De Conhi 

#### A BOLZANO

### Romano Conversano alla Galleria permanente



Disegno - Guadix (Granada)

tosto l'impressione d'un tem-positi iconoclasti nei confronperamento esuberante e tut-ti della tradizione, ma chiarato allo scoperto, d'una intelli-mente tendendo a vivificarne genza pronta e vivace e d'uno le stanche formule, in ordispirito smaliziato e brillante: ne ad attualistiche istanze ed'un artista, insomma, cui fa-cili e favorevoli esordi, abbia-sentativa concretezza di rapno concesso di procedere con porti volumetrici e cromatici. ottimistica e fortunata disin- Ed è forse quel chiaro, impecvoltura, nell'altrimenti duro cabile assetto grafico e coloricammino dell'arte.

Tuttavia, chi lo conosce da anni e ne ha seguito da presso le vicende, sa come il gio vane il richiano acchidi studi e d'esperienze.

Conversano può dare l'impres- mia, entro i densi e fitti tesdi intelligente, scoperta e bril- dibile problema chiaroscurale vo, ch'è premessa imprescinlanie facilità, pur riservando intridendosi di luce crepuscoall'osservazione più attenta e lare. riflessiva, la possibilità di scosia di rivelazione.

le ascendenze didattiche d'e-mana, in lirica fissità di at-lezione, crediamo di poter ri-trezzi e di opere, ove le ener-dazioni coloristiche. imandare indicativamente a gie e la materia appaiono co-

Romano Conversano, a chi Piero Marussig e a Felice Calo accosta occasionalmente, dà sorati) senza denunciare proslico, che può, di primo acchi-

agone dell'arte, con perigliosa abbia fervidamente alteso ad fluviale, in dialettica alternatenacia e non comune serietà approfondire simile impostativa di richiami e di rimandi. zione, attraverso una progres-Orbene, anche l'opera di siva purificazione della crosione, ad un primo incontro, suti, che risolvono l'imprescin-

prirvi un sofferto processo di che evocazioni di cantieri, biamo più sepra indicato cogestazione e una protesa anconcluse in astrali luminosità, me sofferto processo di gestache trasfigurano i più clemo-zione, le cui fasi grafiche su-La sua pittura, infatti, (per rosi documenti dell'attività u- perano, talvolta, in concisione

me sopraffatte da un'afflato di

Può darsi che, ad un delerminato momento, la compiacenza dell'artista per certi succosi e decantati impasti, abbia avuto il sopravvento, e l'abbia portato, suo malgrado, a certi laccati effeiti di stesure flucrescenti, rischianti di scadere in raffinati decorativi-

Ma il vigile controllo della sensibilità di Conversano ha avvertito il pericolo e lo ha sospinto ad intraprendere le sue recenii scorribande nella Spagna ed a Parigi, in cerca di stimolanti scoperte.

E i saggi di questa mostra, riferentesi a tali ultime esperienze, testimoniano, appunto, d'un rinnovato spirito, per cui un sano sensualismo riesce a cogliere, per impasti goduli ed esaltati, certe ambientali risonanze evocative, nella gustosa assunzione di suggestioni, volta a volta, letterarie o cerebrali: e sia detto nel riconoscimento della piena legittimità.

Si veda ad esempio, Quat de l'Hotel de Ville, ove la statica possanza delle torri di Notre Dame, fantomaticamente staglianti l'orizzonte e il bilicato dinamismo delle gru di primo piano, polarizzano, per vane istriano, esule in terra Ma questa ricca mostra bol- concostanziale profondità di trentina, abbia dovuto e sapu- zanina, consente di avvertire, toni, il versicolore affacciarsi to conquistarsi un posto nello in essa pittura, come l'artista delle case sul pallido nastro

Acquarelli e disegni di ammirevole esecuzione, confermano, quivi, l'ambita acquisizione, nell'artista, di quel fondamentale mordente figuratidibile al maturare dell'espressione artistica: ed illustrano,

Pinlio De Carli

3

1

9

#### A TRENTO

### Virgilic Tramentin alla Sala Brenzetti



«LA FOCE DE LLA LIVENZA» acquaforte esposta alla VI Quadriennale romana 1952

Il Circolo Bronzetti, proseguendo nell'attuazione del suo programma, inteso ad aggiornare il gusto della cittadinanza trentina in materia d'arte del bianco-nero, ha bene puntato, per la sua terza manifestazione, su Virgilio Tramontin.

L'incisore friulano, largamente noto ed apprezzato nel mondo artistico, espone, così, nel caratteristico ambiente di via Belenzani, una ventina di acqueforti, abbraccianti tre lustri di operosità (1937-1952).

Si può senz'altro parlare di tradizione, à proposito dell'arte di Tramontin; ma nel senso più valido della parola, quanto a dire di schietta e profonda sensibilità, di fronte agli inesauribili aspetti della natura, e di rigorosa aderenza alla tecnica incisoria, all'infuori d'ogni e qualsiasi indulgenza a, sia pure scaltrite, artificiosità effettistiche.

Sensibilità che riesce a cogliere in concreto afflato vitale gli elementi della visione, e a proiettarli in lievitante liricità di forme.

Risorse tecniche, puntualizzanti, per intelligenti graduaji zioni di segno e sagaci registrazioni di morsure, un chiaro n-lessico e limpidissimi costrutti sintattici.

E' un'atmosfera sognata, di dolci luminosità sottilmente trapassanti a pregnante mistero dell'ombre, quella entro cui si rivelano le cose all'artista, e ch'egli persegue nel modulato clima » bianco-neristico delle sue stampe: con mistica effusione nelle visioni assisiati (La fonte - Santa Chiara) con panico senso d'infinito, come rattenuto dalle perentorietà dei riferimenti oggettivi, nelle panoramiche vedute (Alberi a sera) con intimistici accenti di delicata poesia nelle nature e, morte (Acanto e rose - Tulipani).

clima che attinge, nelle più recenti realizzazioni del e-Tramontin, nobilissimi accenti di stile, grazie ad un più slibero afflato fantastico, che consente all'artista il pieno conseguimento dei suoi intenti espressivi.

Cósì nei saggi di questa mostra, datati dal 1952: Il Platano, in cui la lirica risonanza dello spazio irradia, come per luminosi fremiti, dal rado frondame dell'enorme platano, s'infrange drammaticamente sui rustici manufatti, per a traboccare e dilagare oltre il basso orizzonte...; o Conchiglie, ove i riferimenti oggettivi si rarefanno e si riducono quasi o a simboli, per consentire l'arcano fluttuare, e il sinfonico recomporsi d'una pacata luminosità mattinale, in adeguati ritmi grafici.

Schiettezza d'ispirazione, in coerente sviluppo di termini espressivi, è dunque il leggibile ed apprezzabile contrassegno dell'opera di Virgilio Tramontin: imprescindibile contrassegno dell'arte.

Pinlio De Carli

GALLERIA "DELFINO, ROVERETO

#### Remo Wolf - pittore



«IL BOSCAIOLO» - Tempera grassa 1951 Personale Galleria Delfino Rovereto 1953 - Opera esposta al V Premio Suzzara.

Le notorie affermazioni del prof. Remo Wolf nel campo specifico dell'inc.sione (primo e prediletto campo della sua attività artistica) hanno, forse, un po' distotto l'attenzione del pubblico trentino dalla sua produzione pittorica, facendola quasi considerare frutto d'una complementare, se non proprio occasionale, esperienza.

plementare, se non proprio occasionale, esperienza.

Ciò non toglie cne l'artista abbia continuato a dedicarsi in questi ultimi anni, con passione e con tenacia alla pittura, come attesta la sua ininterrotta partecipazione a mostre nazionali, superando il vaglio di autorevoli ed esigenti commissioni, e meritando lusinghiere segnalazioni della critica.

re segnalazioni della critica. E', comunque, la prima volta, e per merito della «Delfino», che il Wolf si presenta, in patria, con una personale di pittura.

Ed è tosto da rilevare il fatto per cui la ventina di oli che la mostra roveretana allinea, mettono in imbarazzo l'osservatore evoluto, avezzo a risolvere i problemi critici sul piano di una più o meno esatta classificazione delle opere, in ordine alle innumerevoli correnti di gusto che solcano (o sconvolgono?) il campo della pittura contemporanea.

Codesta pittura di Remo Wolf, infatti, non è passibile di precise classificazioni del genere: ciò che predispone favorevolmente nei confronti dell'artista. La sua visione, tuttavia, si rivela nella concretezza dei termini formali: impostazioni volumetriche tese ad incorporare il colore nell'incidenza d'una luce che le vivifica e le distribuisce, per compatte articolazioni di ritmi, entro una tersa spazialità prospettica.

tro una tersa spazialità prospettica.

Visione che investe un mondo brulicante di cose, le quali, dimessa la loro consueta funzionalità, si compongono, come in arcane sequenze di mimi.

Diciamo arcane sequenze, per il continuo interferire, nella fantasia dell'artista, di esigenze intellettualistiche, che, improntato di simbolica pregnanza quei mimi (Prigionia - Cordino bianco - Stelle filanti) li sospingono a tangenziali sconfinamenti nei domini della pittura metafisica e surrealistica.

Complesso confluire, dunque, nella visione del nostro artista, di sentimento e di pensiero che ne stimolano, un po' tumultuariamente, le facoltà immaginative, alla formulazione d'un linguaggio, a volte sintatticamente involuto o prolisso ma sempre lessicalmente coerente e, spesso, attingente a genuinità di accenti espressivi (San Francesco - Bottiglia azzurra - La cartomante) nelle puntualizzazioni d'una tecnica franca, sicura e rifuggente da qualsiasi ricercatezza o esibizionismo.

Linguaggio, che nei più recenti saggi di codesta mostre si da nivelerge a più fere (Al Caffè - Bescalala più

Linguaggio, che nei più recenti saggi di codesta mostra si fa più largo e più fuso (Al Caffè - Boscaiolo) più penetrante e suntuoso (Il Candeliere - Due Garofani) così da far presagire il definitivo raggiungimento, da parte dell'artista e pure nel campo della pittura, di quello stile personale, per cui il suo nome, come incisore, è già registrato nella storia dell'arte contemporanea.

Codesta personale di Remo Wolf pittore riconferma, ancora una volta, quella dinamica tensione spirituale, che lievita la sua multiforme attività artistica e culturale.

Pinhis De Carli ettige, fo. 5.53

CIRCOLO CULTURALE "BRONZETTI, - TRENTO

### Bulini di Armando



ARMANDO DONNA - « Carovana di saltimbanchi »

Questa VI mostra del Circolo Bronzetti (come le precedenti curata dal prof. Remo Wolf) presenta una serie di stampe di Armando Donna, p ttore e incisore vercel-lese, favorevolmente noto negli ambienti artistici nazionali e internazionali.

E veramente su un piano di indiscutibile valore e di alto interesse si è tosto collocata questa rassegna, negli

apprezzamenti dei visitatori intelligenti.

Trattasi dunque di una ventina di bulini, quanto a dire di stampe, la cui matrice è stata eseguita con la classica tecnica del tagli diretto su lastra: tecnica incisoria, che impegna l'artista an una disciplina e ad un rigore che non consentono incertezze, pentimenti o emendamenti di sorta menti di sorta.

Donde, in questi saggi, l'impeccabile nettezza del segno, la chiara leggibilità dei suoi partiti, i cristallini effetti dei rapporti conseguiti: fattori che vincolano subito l'attenzione dell'osservatore, e lo introducono, quasi suo malgrado, all'intima partecipazione d'una personalissima visione.

Visione che l'artista persegue ed attua attraverso un sottile, e ponderato intessere e disintessere di preziose trame grafiche, ai fini d'una sensibilizzatissima movimentale, che si traduce in un arcano fluire e rifluire della luce, come sostanziale elemento vivificatore delle forme.

È sono luminosità lattee, che trascolorano in melate, luminiscenti penombre, per trasparire, latenti; da scuri filtri ombrosi, e riapparire, come decantate, in rinnovati accenti di purezza.

Vicenda luministica, cui il Donna affida il suadente messaggio lirico della propria nostalgica emozione; ma il cui formala costrutto, in raffinata tensione astrattistica, rivela l'intelligenza e la fantasia dell'artista dotato.

# Comme de Cart L'Arto C'Arto C' L'Arte Sacra per la Casa all'Angelicum di Milano

Nel dissonante e frastor- in «Angeli e Demoni»; il son- saggi; mentre nel bianco-nero, nante concerto delle manife- tuoso afflato liturgico di cui (Marangoni, Uboldi, Zueff I, stazioni d'arte contemporanea, Giovanni Brancaccio riesce ad Guarnieri e Wolf R. e Colorio sinfonico, intonato ad un «te-maestro». ma» unico, eppur ricco di i- Mentre dal prezioso tradizio-

magistero assoluto e universa-sina dagli elaborati, raffinati le: la Chiesa.

Abbiamo scritto: «valido» richiamo: non solo per l'autorità del Proponente, o perchè indirizzato come è a chi è «vocato» all'arte sacra, in ispecie, esclude pertanto ogni e qualsiasi possibilità di suonare quale coercitiva pre-giudizievole imposizione agli artisti in genere; ma anzitut-to perchè, rinunciando esso a codificare norme e precetti formalistici o a dogmatizzare schemi figurativi, tende solo ad illuminare, ad orientare gli artisti ai fini di quell'« atteggiamento» spirituale, dal quale solo può sgorgare l'espressione artistica aggettiva-bile «sacra»: la concezione cristiana, sacrale di vita.

Considerazioni queste dovrebbero ammonire di maggiore cautela coloro che, sia pure in buona fede, si servono degli autorevoli ed inequi-vecabili chiarimenti forniti recente « Istruzione del S. Uffizio » in materia d'arte sacra, per interpretativamente travisarne le formulazio ni tanto rispettose della libertà artistica, e forzame i larghi significati a ristretto uso personali preferenze di gusto.

Non crediamo, comunque, di poter affermare che l'attuale mostra organizzata nell'« Oasi» milanese dei Frati Minori si deva o si possa riguardare quale una valida esemplificazione di raggiungimenti in ordine a quell'alto richiamo: troppi vi appaiono, ancora, i saggi che del sacro spirito informatore partecipano solo con un'esteriore aderenza illustrativa, quando scadono sul piano del convenzionale pietismo; certo si tuttavia, ch'essa accanto apprezzabili risultati documenta ancora una volta l'inequivocabile possibilità riservata. entro un così chiaro e preciso orientamento spirituale, alle differenziate affermazioni di personalità, che è quanto dire d'originalità, o se proprio si vuole, di modernità: requisito essenziale dell'opera d'ar-

E non si potrà certo porre in dubbio la genuinità del « clima mistico » cui riesce ad attingere il colorismo lirico di Silvio Consadori, nelle equilibrate e castigate composizioni della « Cena di Emaus », e di «Santa Chiara»; la suggestiva evocazione drammatica. per implacabile precisazione formale e suggestiva registra zione di lumi, negli stupendi «Anacoreti nel deserto» di Pietro Annigoni; la monumentale austerità espressiva cui giunge il linguaggio volumetricamente bloccato di Filocamo in «S. Tarcisio»

la Biennale dell'« Angelicum » improntare, coi suoi splendo trentini) negli smalti e nelaspira a scandire un accordo ri coloristici, il suo « cristo la ceramica meglio alforano

ma» unico, eppur ricco di inesauribili variazioni: «l'Arte Sacra per la Casa».

«Tema» inteso a stimolare e a sviluppare una visione centrata su quella prospettiva spirituale, che il Santo Padre ha recentemente proposta agli artisti, nei suoi dogmatici termini: «Armonizzate il finito con l'infinito, li temporale con l'eterno, l'uomo con Dio».

Mentre dal prezioso tradizionali del gusto nell'arte sacra per la casa.

Ma noi non intendiamo tessere, qui, una sistematica recensione critica della imponente rassegna, per cui que ste affrettate segnalazioni non vanno prese, certo, in senso (Bosch) di Gianluigi Uboldi, al delicato postimpressionismo di Giuseppe Montanari e al caleidoscopico decorativismo (futurismo) di Gerardo Dotto

le possibilità di rinnovamento del gusto nell'arte sacra per

af delicato postimpressionismo di Giuseppe Montanari e al caletto con l'infinito, li temporale con l'eterno, l'uomo con Dio ».

Ed è sintomatica l'insistenza con cui s'inserisce nella attuale, esasperata polemica, tendente a dissociare, sul piano estetico e critico e perciò anche produttivo, l'unità del processo artistico nei suoi componenti di forma e di contenuto, il valido perentorio richiamo all'imprescindibile necessità di ricomporne l'umana sintesi, in forza di primarie ed esplicite esigenze religiose e morali.

Ammesso che l'arte sacra come proiezione d'una « personale esperienza del «Divino» implichi, appunto, l'inscindibile, coincidente concroso, al figurativo, di valori formali e contenutistici, controllabili e contenutistici, controllabili e contenutistici, controllabili quest'ultimi, al vaglio d'un magistero assoluto e universale: la Chiesa.

" L'Adrige" Praha De Carti 14.6.53

SALA BRONZETTI

### di Giovanni Gir



PIETA' - Xilografia Proprietà privata - Chicago

Anche questa VII. Mostra all'insegna dei Combattenti e Reduci di via Belenzani, s'allinea su quel piano di qualitativa sostenutezza che ne ha lodevolmente contrassegnate le precedenti.

Vi è di turno il noto artista Giovanni Giuliani, titolare della cattedra di incisione all'Accademia di Belle Arti di Venezia, con una ventina di stampe: acqueforti e xilografie.

Se per tradizione, in arte, s'intende l'adeguamento del linguaggio in diretta rispondenza agli esterni stimoli visivi, si può senz'altro affermare che il Giuliani è un incisore tradizionalista.

Ma simili classificazioni, nei riferimenti di generiche categorie precostituite, rischiano di perdere, oramai, o-gni e qualsiasi significato critico. Preferiamo, perciò, apprezzare delll'espositore la sensibilità spontaneamente aderente alla realtà, per cui, all'infuori di mediazioni intellettualistiche, o psicanalitiche, essa risponde, immediatamente, ai richiami visivi della vita, per formalmente rifletterne i cordiali appelli, a valere d'ina tecnica, che può definirsi intelligenza del mestiep.

In queste sue stampa infatti, il trafio definiente, la euritmica coincidenza dei bianchi e dei neri con gli effetti rappresentativi, la selisibilizza a graduazione del segno in suggestiva artifolazione di rapporti spaziali, si risolvono in chiari accenti eva ativi d'un mondo semplice e accostevole, e pure sottimente venato di bonaria partecipazioe umana, che distituisce, appunto, l'originalità non tanto palese, ma non perciò meno valida, dell'artista.

Sono scorci vedutistici veneziani, che tradiscono lo amore del Giuliphi per la sua magica città, di cui si compiace, altroit, rievocare spiritosamente certi episodici aspetti popolareschi; sono minuscoli saggi paesistici.

ci aspetti popolareschi; sono minuscoli saggi paesistici, che testimoniano della sua facoltà nel cogliere e fissare, per stenografiche sequenze, il luminoso afflato d'infiniti spazi; sono nature morte, che attestano le apprezzabili risorse tecniche, nel rendere gli effetti vellutati, diafani, laminacei delle versicolori specie floreali.

Particolarmente segnalabili ci sembrano due xilografie: Le stigmate di S. Francesco e S. Antonio predica ai pesci, ove l'artista è riuscito a creare, mercè un linguaggio formalmente sostenuto, un clima luministico, lievitante di mistica emozione.

Altre xilografie (Deposizione) in cui il segno tende più sciolti e fluttuanti effetti chiaroscurali (pure per disciplinate movimentali) riflettono una intenzione drammatica, che sembrerebbe preludere ad una ulteriore evoluzione della visione.

# Proho De Esta "L'Arige , 14.53 Manifestazioni artistiche vigiliane

#### Collettiva Incisione e Scultura - Mostra dei medici pittori

Il Centro di Cultura artisti- tivo, e fornito dalla sistemati- incisione, da qualche decennio chiostrose delle esposizioni della Came- lificata.

ne concepita e realizzata in or- stazioni, all'infuori di quelle cumentato e noto) e nella pardine a ben chiari intenti cul- contrastanti preferenze di guturali: aggiornare la cittadi- sto che con tanta deleteria (per
nanza (all'infuori di altre, a- la cultura) tenacità, aggiscono
qui ocabile fama. naloghe, lodevoli iniziative, nell'angusto ambiente provinnaloghe, lodevoli iniziative, nell'angusto ambiente producione casionate però da più particolari scopi) in merito alla produzione artistica locale, e- costituire un saggio veramente semplificativamente allineata apprezzabile d'una simile improduzione selezionati saggi della corpostazione.

rispondente produzione nazionale; e ciò a valere d'un criterio documentariamente indicadi d'arte (se così si può dire): la propriato compimento nella sta concittadino Luigi De Gasperi.

Le sculture di Caron documentano un gusto tutto teso al raggiungimento di una abbreviata sitnesi plastica, in ragginugere un decoroso ed appropriato tono, mercè i compimento nella sta concittadino Luigi De Gasperi.

Le sculture di Caron documentano un gusto tutto teso al raggiungimento di una abbreviata sitnesi plastica, in ragginugere un decoroso ed appropriato tono, mercè i compimento nella sta concittadino Luigi De Gasperi.

Le sculture di Caron documentano un gusto tutto teso al raggiungimento di una abbreviata sitnesi plastica, in ragginugere un decoroso ed appropriato tono, mercè i compimento nella sequitaria di scultura contemporanea locale.

ca dell' Università Popolare, ca partecipazione degli esposiin attuazione delle sue protori a rassegne nazionali e ingrammate iniziative, ha orgaternazionali, negli ufficiali rinizzato e allestito nel Salone conoscimenti della critica quadella carrecizioni, della Carre, lifenta

ra di commercio, una Collettiva Incisione e Scultura.

Trattasi d'una manifestazio
ra di commercio, una Collettirantire la funzione informatitisti nostri (il cui prestigio
professionale \ largamente do \ scono tale allineamento, c'in-

sti.

" prensivi e fattivi appoggi del- perseguirlo con maggiore coela Giunta provinciale e della renza, gli potrà assicurare un Camera di commercio, che han genuino successo;. consentito di curare un alle-stimento, pienamente rispon-tronde, ne riconfermano le oridente alla razionale valorizza-zione delle opere esposte, in

te centro turistico.

I dispositivi mostristici di questa rassegna, pur nella loro impeccabile e detersa uniformità, raggruppano come in sa inclinazione nei medici al

no Barbisan, ove il nervoso, contrappuntistico segno evoca suggestive spazialità atmosferiche, stagnanti nell'intrico di ramaglie boschive, o sfaldantisi nell'effusa luminosttà di traguardi collinosi; alle chiare acqueforti di Carlo Bonacina, disegnativamente spedite e sciolte in fresca immediatezza di luminosti di la luminosti di luminosti di la luminosti di lumi di effetti, e alle gustose vilo

ni della giovane Giuliana Cainelli, sagaci nel segno e dosa-te ventisei opere (oli, del suo conterraneo Giuliani, di gamme. brulicanti di forme, prestigio-samente evocate dalle inesau-ribili risorse del segno. Ma ec-scattare in fusa ariosità di efla tecnica inciosria: Tranquille Marangoni di Monfalcone, sta una disciplinata e solida registrazione di segno, determinante · concrete e franche formulazioni bianconeristiche in serrato, araldico comporre: Guido Polo di Trento, che affida alla calligrafica secchezza bulino la espressivistica resa della sua drammatica visione; Virgilio Tramontin di S. Vito, che sfrutta le risorse dell'acquaforte, ai fini d'una lenticolare vibrazione di forme in pulviscolari, liriche luminosità; Remo Wolf di Tren-

to, che cava dai suoi legni di filo bianche folgorazioni e in-

qualsiasi appello di piacevo-

Panorama informativo, cul- recente attività del noto arti-

I pezzi del De Gasperi, d'alstringata e fine ambientazione ria prima) le potenziali possi-mostristica. mostristica.

E di un tanto devesi prendere atto, come d'un promettente passo verso quella imprescindibile, pubblica valorizzazione di simili manifestazioni, la quale, oltre che garatnire la continiutà di nobili tradizioni nel capoluogo della regione, è altresì postulata dalle esigenze d'un importante centro turistico.

bilità formali, che lo scalpello poi riesce a suggestivamente liberare e a presentare allo osservatore, per essenziali, genuini, termini plastici; ed aggiornano, oltresi, chi non ne fosse edotto, circa le possibilità delll'artista nel comporre monumentale, con un bozzetto d'arte sacra, che rivela matura consapevolezza di specifici problemi, nonche, intelligente e gustosa impostazione gente e gustosa impostazione

successione di piccole persona-li, le opere di ogni singolo e-dilettantismo artistico, ci ha fatto spesso riflettere sulle raspositore.

Dalle nitide, costruttive punte secche del roveretano Iras-Baldessari, felici nel taglio veduistico e nelle scansioni volumetriche dei piani, vivificati di spiritosi episodi figuristici, e dalle acqueforti del trevisano Barbisan, ove il nervoso, contrappuntistico segno evoca

di effetti, e alle gustose xilografie di Lea Botteri, diligentemente controllate sul vero.

Dalle intelligenti composizio
tali riflessioni.

Essa allinea complessivamennelli, sagaci nel segno e dosate nelle morsure, e dai composti disegni simbolistici e dalla forte xilografia, venate di atrattismo, di Bruno Colorio: alle acquieorti del veneziano Dinon, esemplificanti la coerente evoluzione d'un linguaggio, nello stimolo d'una pronta sensibilità, adeguantesi al dinamicismo visivo del gusto moderno; e a quelle doviziose del suo conterraneo Giuliani,

ribili risorse del segno. Ma ec-co quattro artisti, due giuliani co due trontini che sembranzi e due trentini, che sembranci ti impasti oleosi...; il dott. Less portare all eestreme possibili- di Pannone non riesce ad elità espressive, le premesse del-minare le opacità del chiaroscuro dei suoi acquerelli; il dott. Tommasini di Trento, riche trae dai suoi legni di te- mane troppo vinco ato alla il dott. Moggioni di Brescia, che pur attinge candida freschezza di emozione, lascia ttutavia perplessi a certe semplicistiche soluzioni

Sarà forse necessario affrontare la scielta: o medico o pittore?

l'arte esige incondizionata de-

dizione, per concedere i suoi

impareggiabili favori.

Riteniamo che sì; in quanto

Pinho D. Carli

L'éAdige, 3.14.63

## Primavera d'arte a Milano

#### I Pittori della realtà in una panoramica mostra a Palazzo Reale

dall'insigne critico d'arte e sto-sivi: imagine), si stabilisce, gradi di cultura.

co musicale e matematico, dei niografo Roberto Longhi, al-necessariamente, un rapporto l'Ente Manifestazioni Milane-di fattori oggettivi (fanta-l'aderire ad una realtà acco-per Jacopo Ceruti (bresciano: Palazzo reale.

lorizzazione di note personalità artistiche, fino ad ora solo maggiore o minore validità. intravedute nel quadro evolu- E si potrà, allora, conseguen- mediata da particolari esigen- dell' umanità; etorpi, menditivo della pittura bombarda, temente stabilire, altresi, una ze storico-culturali: umanesi-canti, lavan lai, ciabattini, beter contro presentate costi in empirica eguaglianza fra ciò costi in costi più culturali canti, lavan lai, ciabattini, beter contro presentate costi in empirica eguaglianza fra ciò costi contro presentate costi in empirica eguaglianza fra ciò costi contro presentate costi in empirica eguaglianza fra ciò costi contro presentate costi in empirica eguaglianza fra ciò costi contro presentate costi in empirica eguaglianza fra ciò costi contro presentate costi in empirica eguaglianza fra ciò costi contro presentate costi in empirica eguaglianza fra ciò costi contro presentate costi in empirica eguaglianza fra ciò costi contro presentate costi in empirica eguaglianza fra ciò costi contro presentate costi in empirica eguaglianza fra ciò costi contro presentate costi in empirica eguaglianza fra ciò costi contro presentate costi in empirica eguaglianza fra ciò costi contro presentate costi in empirica eguaglianza fra ciò costi contro presentate costi in empirica eguaglianza fra ciò costi contro presentate costi in empirica eguaglianza fra ciò costi contro presentate costi in empirica eguaglianza fra ciò costi contro presentate costi in empirica eguaglianza fra ciò costi contro presentate costi contro contro presentate costi contro cont

ivi presentati; e vogliamo pro-porre, invece, un chiarimento Tutta l'arte, in tal senso (a mobilità, sotto la luce protrat-da tramandarli come esperien-

guardo alle arti figurative) e- che esistono realtà accostevoli, completa galleria di « honnê- rientamento fecondo delle cosprime ciò che vede (fanta- a tutti accessibili, e realtà ri- tes hommes », e ove il pittore noscenze e degli studi.

si, per una mostra dei pittori sma) e soggettivi (imagine), stevole) che riteniamo possa il metà del '700) il quale senlombardi della realtà; e ma- alla base del processo artisti- giustificarsi la denominazione za ombra di umore, senza algnifica la sua realizzazione a co, fornendo la possibilità di di pittori della realtà, per anlegittimi riferimenti analitici, tonomasia attribuita al grup-umana partecipazione che sem-Indovinata e lodevolissima all'apprezzamento, nell'opera po di artisti lombardi presenti bra, per quei tempi (e anche mnaifestazione, nel senso di imponente, documentaria va-

sul prob'ema della realtà in prescindere dalle esasperate ta dei pomeriggi estivi.
arte, così come la rassegna in problematicità che le moder- Per Domenico Ghislandi, dalargomento implicitamente im- ne correnti astrattistiche pro- tronde (bergamasco detto fra l'intento di mortificare la fama posta, con attualistica inciden- pongono) può denominarsi del- Falgario: II metà del '700) la di artisti portati oggi alla rila realtà, in quanto, sia pure in stessa accostevole realtà era balta della storia dalla più au-

e per contro presentate costi in tanto suggestivi nessi di corche si conviene di chiamare rente da costituire materia, per un interessante, inedito capitolo della storia dell'arte italiana.

Ma anche perchè, essa manifestazione, offre occasione di fecondi, chiarificatori rimandi alla indimenticabile mostra del Merisi (nella stessa sede: 1951) con nuove, significative documentazioni, di più o medocumentazioni, di più o meno diretti precedenti e conseguenti lombardi, della grande rivoluzione caravaggesca.

Rimandiamo alla stringata, acuta e profonda sintesi dallo stesso Longhi premessa al Catalogo della rassegna (Dal Moroni al Ceruti), e alle più autorevoli recensioni apparse, in merito, sulla stampa nazionale, per quanto concerne i valori intrenseci, le ascendenze e i rapporti didattici dei pittori ivi presentati; e vogliamo proporre, invece, un chiarimento diretti procedenti e consosi umano.

E ciò non solo in forza di una... naturalezza intensa, per somigliante », arra sicura di una... naturalezza intensa, per cui si potè scrivere che i suoi ritratti... sembrano tuttora spiritatti... sembrano

Quando si vaglia (sia pure la aqualcosa che gli artisti modeste personalità del mono effettivamente visto.

Quando si vaglia (sia pure la aqualcosa che gli artisti modeste personalità del mono effettivamente visto.

Devesi tuttavia convenire tere », capaci di comperre una l'artista (con particolare ri
Devesi tuttavia convenire tere », capaci di comperre una convenire tere », capaci di comperre una l'arte, la quale condiziona l'origina di mono. sma), potenziato ed integrato poste, so'o mediatamente ac-riuscì a trasporre sulle crespe di quanto egli conosce, in me-cessibili, ossia subordinatamen-fitte delle sciarpe, o sul traforo

Felicissima l'idea suggerita rito (esperienza in termini vi- te a determinati stati sociali e picchiettato dei merletti, il tocper oggi), miracolosa, dipinse

ze stimolanti, alla posterità.

E tanto non diciamo nel-

L'Arige " 2.8.53 P. De Carli

#### MANIFESTAZIONI D'ARTE A VENEZIA

### Il Lotto a Palazzo Ducale gli arazzi francesi a Palazzo Grassi

Ogni due anni, in alternanza con le biennali d'arte contemcon le biennali d'arte contemporanea, Venezia rinnova il prodigio d'ua rivelazione: il volto della gloriosa sua civiltà figurativa, risvelato nei caratteri impressivi dal genio di un suo figlio.

Quest'anno è la pittura di Lorenzo Lotto che attua il magico portento, con la splendida retrospettiva a Palazzo Ducale, allestita sotto la direzio-

Quest'anno è la pittura di Lorenzo Lotto che attua il magico portento, con la splendida retrospettiva a Palazzo Ducale, allestita sotto la direzione del dott. Pietro Zampetti (già ispettore della Soprintendenza di Trento, poi Soprintendente alle Gallerie delle

Marche ed ora Direttore alle Belle Arti del Comune di Ve-nezia).

nezia).

Il turno, invero, non poteva essere scelto meglio, nel quadro delle piu recenti rassegne artistiche nazionali: da quel le del Bellini (Venezia: 1949) dei Flamminghi (Venezia: 1951) e di Antonello da Messina

scendenze e discendenze) nei nessi degli influssi che fecon-darono l'evoluzione della pit-tura lombardo-veneta, proprio entro i termini evocati dalle citate manifestazioni.

citate manifestazioni.

Ma l'attuale, grande mostra veneziana si afferma fellus mente, anzitutto como siupenda documentazione d'una personalità artistica, la cui openon era concesso, fino ad ora, di poter adeguatamente apprezzare, data la diluita varia e distanziata sua dislocazione, originariamente imputabile all'inquieto vagabondare del Lotto ed al suo temperamento, che non gli consenti di intrupparsi al seguito dei fortunati corifei dell'arte aulica lagunare. lagunare.

Infatti, inquetudine, estrosi-tà, profonda sensibilità umana e religiosa (caratteri critica-mente acquisiti nei riguardi tà, profonda sensibilità umana e religiosa (caratteri criticamente acquisiti nei riguardi dell'arte lottesca) appaiono evidentemente tradotti, in codesti dipinti, per dinamiche impaginazioni compositive, per versicolori, smaglianti registrazioni di forme, pur chiaroscuralmente concepite, per fluida, trascorrente mobilità di lume, Mentre quella esplicita, aperta facoltà d'assimilazione, nell'artista, daitronde scevra d'ogni e qualsiasi remissività di natura scolastica (non meno criticamente acquisita) el consente di individuare, in codesta rassegna, e pur entro i suggestivi contesti d'un personale linguaggio, quel complesso interferire di svariati influssi, cronologicamente giustificati dalle diverse soste del pittore girovago (Venezia-Treviso - Recanati - Roma - Jesi - Bergamo - Ancona - Loreto) e che valsero al Lotto la qualifica di artista eclettico.

Svariati influssi, che si pos-

qualifica di artista eclettico.

Svariati influssi, che si possono così essenzialmente riassumere: vivarineschi, antonelliani, belliniani, mantegneschi, nordici, giorgioneschi, raffelleschi, leonardeschi, carreggeschi, tizianeschi; ma nei confronti dei quali riesce, talvolta, molto problematico precisare la dipendenza del Lotto, causa certi opinabili scarti cronologici a suo favore, che ne potrebbero legittimare lo apprezzamento di precorritore (per es. nella valorizzazione espressiva, autonoma del paesaggio, rispetto al Giorgione; nella adozione del monumentale impianto delle sacre conversazioni, su moduli antonelliani, rispetto al Giambellino; nella efficace resa del luminismo notturno, rispetto al Bassano e al Tintorello).

Devesi comunque riconosce-

Devesi comunque riconosce-re, che i fermentati semi delre, che i fermentati semi della pittura rinascimentale veneta, lombarda, marchigiana, emiliana e tosco-romana, trovarono terreno fecondo nella sensibilità del Lotto, per rigermogliare, frondeggiare e fiorire, in succose contaminazioni con la pittura nordica, e sempre nell'innervante testone di ricerca, che stimolava lo artista e che ne impronta l'opera tutta d'originalità, quando non attinge, addirittura, a magistrale esemplificazione di stile.

E ciò ad onta che certo raf-faellismo, prima, certo tizia-nismo poi, e un ricorrente llottismo preziosamenete bal'ortismo preziosamenete ba-roccheggiante, ne contrasse-gnino gli inevitabili scadi-

(Ci riserviamo di illustrare prossimamente, su queste pagi-ne, qualcuno dei capolavori lotteschi esposti a Palazzo Ducale).

Altro polo di gravitazione stagionale, per i cultori d'arte, Venezia ha creato a Palazzo Grassi: Centro Internazionate delle Arti e del Costume.

Ogni anno, infatti, l'antica, patrizia dimora, apre sul Ca-nal Grande i suoi rinnovati, lussuosi ambienti al visitatore, per introdurio ad una impo-nente rassegna storico-artisti-ca, d'un determinato aspetto del costume europeo.

Quest'anno le magnifiche sa e del palazzo s'arredano, con

appropriata ambientazione, di stupendi paramenti, documentanti lo sviluppo, attraverso i secoli della industria artistica arazziera in Francia.

Dal Paramento dell'Apocalisse (Parigi sec. XIV) rifiettente il gusto della contemporanea arte miniautristica e da quello della Storia di Clodoveo (Arras sec. XV) al finissimi Paramenti Milleflori, tradenti una finezza di concezione ed un gusto di esecuzione squisitamente francesi.

Non possiamo soffermarcia considerazioni di natura specificatamente tecnica, e ci limiteremo perciò a rilevare, come i singoli paramenti, costi aranesi i rannesi di paramenti, costi

miteremo percio a ritevare, come i singoli paramenti, costi esposti, sempre di alta qualita, testimoniano, più immediatamente della pittura, il mutare der gusto attraverso i secoli, in ordine al mutar del costu-

me.

Bellissimi paramenti documentano il prevalere degli influssi fiamminghi e Italiani, ta Francia, durante il secolo XVI, accanto al presunti arazzi di Fontainebleau; mentre magnifici esemplari, dalla metà del secolo XVII alla metà del XIX trionfalmente celebrano la feconda produttività delle manifatture dei Gobelins e delle tappezzerie di Beauvais.

Gli Arazzi Contemporanei, di altissimo interesse, confermano come certe tendenze di gusto della pittura contemporanea (fauvisme-astrattismo conrectismo - pittura fantastica) si giustifichino pienamente sul piano decorativo.

Rassegna, comunque, codesta

Rassegna, comunque, codesta di Palazzo Grassi, degna l'essere utilmente visitata per una migliore comprensione deila pittura, e anche onde non rinunciare ad una magnifica visione panoramica del costuaulico francese, attraverso l'approblemente del costuario del costuar

Pinho De Carh

L'eAdige, 15.8.53

#### ALLA ROCCA DI RIVA

### III Kassegna regionale delle Arti Figurative

Trento e di Bolzano, e a va e Uslenghi (alto diesino) per nico e di sistematico approlere (in ordine al suo caratte- l'apprezzabile e affinato sintere di mente del control de più che di rigorose esigenze posizioni a pastello (natura bilità innate dei più giovani equalitative, di larghe intenzio-morta) rispettivamente ad 6- spositori, ciò che potrà essere qualitative, di larghe intenzio- morta) rispettivamente ad 6- ni cronachistiche; ciò che tro- lio (cena); al pittore rivano va giustificazione pure nell'o- Dal Lago, infine, per certe orperato dell'apposita giuria o- chestrate composizioni decorativo dell'apposita giuria o- chestrate composizioni decorativo de rientato, come precisa il rispettivo verbale di relazione, ad un criterio di accettazione lardistica. Mentre è doveroso far pargamente comprensivo dei più ticolare menzione di quegli articolare menzione di quegli articolare menzione di quegli articolare menzione dell'inserimento nella vita regionale delle esigenze e dei valori praticolare menzione della giuria) dell'inserimento nella vita regionale delle esigenze e dei valori praticolare menzione della giuria) dell'inserimento nella vita regionale della giuria dell'inserimento nella vita regionale delle esigenze e dei valori praticolare menzione della giuria dell'inserimento nella vita regionale della giuria) dell'inserimento nella vita regionale delle esigenze e dei valori praticolare menzione del premi: Bo- formativo, implicato in mani- nacina (trentino) che è pre-

premi-acquisto assegnati dalla L. De Gasperi che vi testimo-stessa giuria: allo scultore Bot-nia la sua rimarchevole sensites di Arco per la gustosa ispi-razione francescana d'una fon-di validissimi saggi; l'incisore

Per iniziativa del Sindacato to per certo rigore di sempliprovinciale degli Artisti tren- ficazione e spirito interpretatini, coi contributi della Retivo del paesaggio, rivelato in
gione e con la collaborazione alcuni disegni; al pittore Codegli Amici dell'Arte di Riva, lorio di Vigo di Fassa pel feè stata allestita in quella Rocstoso decorativismo di certi
ca, una rassegna regionale di suoi paesaggi; agli acquarellica, una rassegna regionale di suoi paesaggi; agli acquarelliprovinciale degli Artisti tren-ficazione e spirito interpretadi progressivo affinamento e
approfondimento di esperienze,
di ini d'una più ricca e varia
Meritano ancora d'essere segnalati: Bertoldi della Rocca,
Dominicus, Eccel, Fracalossi,
littura bianconero e scultura pittura, bianconero e scultura, sti Moroder (alto-atesino) e Jaspers, Kienlechner, Mazzole-La mostra, decorosamente Piccoli (roveretano) per sciol- ni, Vicentini, Visintainer, Zampresentata, allinea infatti oltre ta, spigliata e penetrante resa pedri, Widmann, ecc., per la gento opere rappresentative di spunti emotivi, d'ispirazione pittura; Botteri e Ramazzotto delle forze attive, in quei set-|sociale, rispettivamente paesi- per il bianco-nero.
tori, nelle due provincie di stica; ai pittori Polo (trentino)| Un più risoroso firocinio tec-

formativo, implicato in mani-nacina (trentino) che è prefestazioni del genere: unica- sente alla rassegna con alcuni mente esclusivo, cioè, nei con oli, riconfermanti la fecondità fronti di quelle opere informa- delle sue ricerche formali (Arte ad un vieto dilettontismo. | lecchino) tese al conseguimen-Tuttavia, un più indicativo to d'una detersa intensità di criterio di valutazione può es- toni, per volumetriche incorposere fornito al visitatore, dai razioni figurative; lo scultore nella in terracotta; alla giovane Remo Wolf che vi espone una acquafortista Cainelli di Tren-serie di acqueforti, rivelanti

L'Adige , 21.8.53

P. De Carli

### Mostra di L. Lotto - Venezia



LA VERGINE ANNUNZIATA - (particolare)

Jesi-Civica Pinacoteca.

Una folata d'aria mattriina forza l'accesso al verginale oratorio, per dar adito ao un fiotto di luce su cui veleggia il celeste messaggero . (vedi anche le altre Annunciazioni di Ponteranica e di Recanati).

E' un turbine luminoso, nella cui fluttuante spirale i toni freddi, liquidi, trasparenti guizzano in vorticosi rapporti, così da sconporizzare, per eterea mistica evocazione, la naturalistica concretezza delle forme.

Stupenda realizzazione della maturità dell'artista (1526) in cui la tradizione iconografica e pittorica del Rinascimento appare tesaurizzata e superata in tensione di ricerche, con effetti di precorritrici intuizioni, rispetto al più valido barocco.

(con riferimento alla recensione su «L'Adige » del 2 c. m.)

"L'Adige . 24-8-53

(inho De la di

### Mostra di Lorenzo Lotto Venezia



Cristo esce dal Pretorio (Collezione privata)

L'inquieto luminismo lottesco (vedi anche la "pala di Santa Lucia di Jesi) attinge in codesta opera (collocata fra il 1520 e '23) a fale drammatica intensità e pittorica suggestione, da inserirsi, in rapporti di sviluppi e di precerrimenti, nella magistrale traiettoria cvolutiva, in tal senso, scandita dai notturni pierfrancescani e raffaelleschi da una parte, correggeschi e rembrandtiani dall'attra.

Una articolata impaginazione architettonica, per accidentati rapporti prospettici, consenti infatti all'artista di predisporre scherni e traguardi alla luce, che con i suoi effetti esplosivi o radenti, in alterna vicenda con il profondo ingorgare o l'arcano afflorare delle ombre, crea l'atmosfera atta a svelare, per fantomatiche apparizioni, il tradimento di Pietro.

(con riferimento alla recensione della Mostra su « L'Adige » del 2 c. m.).

# L'édoige, 23 dicembre 1953 RETROSPETTIVA J. De Caili

Seppe trovare con sincerità e onestà la propria via, tracciando un solco nel campo dell'arte: valido messaggio alla posterità

rio della prematura, tragica morte di Gino pensiero, al lontano dicembre 1943, quando ci incontrammo nell' au-stera celletta ospedaliera, ove l'artista, inchiodato al suo letto di dolore, attendeva in piena consapevolezza la fine. Fu l'estremo commiato, che suggellò la antica nostra corrispondenza d'amichevoli sensi, su un piano di intima e profonda partecipazione negli eterni destini dell'uomo.

Indimenticabile contro che proietta, per noi, una luce rivelatrice sulla vicenda terre-na del Nostro, indicati-va di valori, capaci di trascendere gli stessi significati della sua ar-

Ma oggi si tratta di commemorare l'Artista concittadino che fu strappato alla sua opera da inesorabile sorte. e non sapremo farlo meglio se non ripor-tando qui i nostri apprezzamenti alla Retrospettiva di Gino Pancheri nell'ultima Triveneta padovana.

Ripensando alla Sua ope-

contenere l'emozionante ri- la sua pittura veniva assetragica morte di Gino fluire delle care memorie, standosi in centrate effusioni Pancheri, ci riporta, col che ci riportano ai giorni, or- tonali, svolgendosi per modumai tanto lontani, in cui il coraggiosamente Pancheri, emancipandosi dalle angustie d'una poverissima origine, e tenacemente ricuperando una condizione culturale, già da quelle inibitagli, stava, col fervore e l'entusiasmo del neofita, bruciando le prime tappe d'una genuina vocazione artistica.

Milano attrasse e tenne a battesimo, con l'avanguardiz smo, le prime affermazioni del Nostro: quelle composizioni paesistiche, a semplificate e rigide scansioni volumetriche, su un fondamentale registro di toni grigio-fumosí (Ponte Alto: 1929) che gli valsero l'acquisizione di una essenziale impaginazione formale: a cui seguirono poi saggi di composizioni figurate e nature morte, ispirati alla stesso modulo formale e tradenti svariate suggestioni didattiche, ma pur sempre improntati di un accorato intento rivela-tore, alimentato certo; nel pittore, dall'intimità dei rapporti con l'assorta spiritualità del conterraneo Tullio Garbari (Donna e bambina:

Saggi, che ben presto si accesero d'un intenso colorismo: effetto talvolta incontrollato di recenti esperienze culturali (impressionismo e postimpressionismo francesi) ma evidentemente rispondente ad una intima, latente istanza, che attendeva di divenire consapevolezza.

Ed ecco, per l'artista, gli anni di euforica tensione, alla ricerca del linguaggio più aderente a fissare l'intimistica reazione della sua vibrante sensibilità, dinanzi agli idillici aspetti cromo-luministici d'una natura dimessa e circoscritta, quale quella che offrivangli in quotidiana visione, le immediate pertinenze della sua città (Paesaggio - Fiori: 1938). Sia pure a valere degli in-

segnamenti che potevano venirgli in tal senso, da un Carrà (dopo la fase novecento), da un Del Bon, dai Chia-risti e (perchè no?) dal pericolosissimo Renoir, allora clamorosamente rivelato agli Italiani, in edizioni originali, dalle Biennali veneziane.

L'inizio della grande guerra, trovò Pancheri in prestigiosa posizione nelle compeartistiche nazionali, tizioni nelle istituzioni didattiche e sindacali locali, ma anzitutnei riconoscimenti della critica ufficiale, ciò che dandogli consanevolezza circa le possibilità della propria arte, lo stimolava altresì a fornire giustificazioni e chiarimenti attraverso un'apprezzata attività di scrittore. Fu il pe

Il decimo anniversa- ra, non riusciamo infatti a riodo della maturità, in cui latissime movimentali di verdi e di azzurri, in con-trappuntistica complementarietà di gialli e di rossi, entro un delicato tessutto di perlacei cangiantismi; effusioni tonali cui l'artista affidava la propria penetrante emotività di fronte alla natura, per coprinicarla in fresca liricità d'accenti.

EM fervore produttivo dell'artista non ebbe più sosta: paesaggi e nature morte si susseguirono, con incalzante ritmo, a testimoniare i pro-gressivi approfondimenti e affinamenti di un linguaggio, aspirante alla perfezione dello stile. (Pinè e Lampada azzurra: 1941-43).

Ma l'insidia mortale, che trascorreva implacabile i cie-li del mondo in conflitto, investì il povero Pancheri, nel suo fatale vortice, e lo tra-

A dieci anni dalla sua dipartita è possibile guardare all'opera del pittore, con lo imprescindibile distacco che ne legittimi il giudizio critico, e riconoscere in Lui l'appassionato temperamento affettivo, che seppe trovare nell'intimistica contemplazione delle cose, rispondente oggetto di ideale partecipazione e nella pittura nobile sfogo al conseguente esuberante stitmolo comunicativo.

Artista, dunque, il nostro Gino che, in un periodo tumultuante di contrastanti richiami innovatori, seppe trovare con sincerità e onestà la propria via, tracciando un solco nel campo dell'arte che, a ripercorrerlo, tramanda pur oggi un corroborante afflato di umana poesia: valido messaggio alla posterità.

L'adige, 24 agosto 1954

# -C De Carlo

### LA PITTURA ITALIANA ALLA VENTISETTESIMA BIENNALE DI VENEZIA



Arturo Tosi: Mattino grigio - Lago d'Iseo 1954

## Nella civiltà figurativa le risorse dell'arte italiana

A prescindere da più o namenti culturali. meno evidenti sperequazio- Arturo Tosi ricol ni (basterebbero le rinunce di taluni invitati: Bartolini, visione naturalistica, attra-De Chirico, Manzù, Moran- verso una freschissima docudi, Marini, Sironi, e certune mentazione della sua più reommissioni: p. es. Casorati, Depero, Usellini, Consadori) sumata perizia e spontaneisi può dunque asserire (v. precedente articolo) che la centi di sana, corfoborante arte italiana contemporanea, poesia. nella larga documentazione di codesta XXVII Biennale, raggiunto il momento statiriconferma certe sue indiscutibili, positive risorse che nirne, con invariata saggi-la inseriscono, onorevolmen-stica, la daltronde risolutite, nel quadro della odier- va implicazione delle feconna civiltà figurativa.

e orientativamente accennare, qui, ai più rappresentativi pittori che tali risorse liana. vengono affermando, nella valorizzazione di personali tendere ad un ravvivamento esperienze, potenziate d'in- cromatico del suo raffinato telligenti revisioni e aggior- repertorio formale, ruotan-

cente produzione, ove contà interpretativa trovano ac-

Carlo Carrà sembra aver co delle sue possibilità e forde problematicità che han-E vogliamo succintamente no sollec'tato, in questi ul-timi decenni. le più valide evoluzioni della pittura ita-

Massimo Campigli pare

Arturo Tosi riconferma la gico mondo culturale. Così, utopistica, se non artificiosa. feconda vitalità della sua come Rosai ricerca gamme suggestivo tono romantico e da Mori, con l'apprezzabieffetti luministici.

> scomposizione delle sue già stiche, con l'occhio fisso al fuse, morbide e preziose gamme, per ricomporle in larghe e decantate giustapposizioni cromatiche, ai fini di semplificati monumentali assetti compositivi; mentre Bruno Saetti articola e dosa suntuose stesure, entro essenziali contesti grafici rappresentativi, attin- di pur lodevole professionaligendo ad apprezzabilissimi smo e discutibile conforeffetti decorativi.

Semeghini nella fedeltà ad mentre surrealisti, astrattiuna visione ancorata alle sti e neorealisti, offrono la gloriose tradizioni, e resa attuale dalla imprescindibile urgenza d'una personalissima sensibilità, tesa a cogliere i vivificanti fermenti che lievitano in lirica accentuazione gli effimeri aspetti della vita.

Analogamente Filippo De Pisis, che sviluppa la sua impressionistica, stenografica percezione delle cose, nell'aspirazione a coglierne cosmiche rispondenze.

Melli scandisce per luminosi accenti decorativi l'essenzialità espressiva delle forme, riuscendo a proprietà, chiarezza e inequivoca-bile validità di linguaggio.

Virgilio Guidi documenta, nell'incidenza d'una dotata personalità, la parabola evolutiva di certe esperienze formali, che rischiano di isterilire nell'impulso di prevalenti esigenze intellettualistiche.

Ed ecco nell'incalzante sequenza di opere intese, più che altro ad esercitazioni linguistiche, i saggi rappresentativi di Ceracchini e di

E' tuttavia significativo il fatto, per cui gli artisti hanno dovuto ricorrere agli schemi dei grandi primitivi. onde realizzare l'idillico incanto di scene campestri e i mitici afrori delle mandrie maremmane: composizioni che, pur improntate a modernità di gusto, ostentano certa candida ingenui- derno. tà di visione che le tragiche esperienze della coscienza

te nell'orbita d'un archeolo- moderna denunciano come

Ed ecco i vedutisti venee schiarite nel già univoco, ziani, capeggiati da Seibezzi delle sue composizioni, riu- le, ma immutato repertorio; scendo a delicati e suasivi ed ecco Del Bon e G. Montanari, che perseguono le Mafai viene attuando la raffinate lor ricerche coloripostimpressionismo francese; ed ecco Carena e Tozzi, fermissimi su posizioni ben definite, e De Grada e Pirandello svagati eppur succosi.

Anche Paulucci, Santomaso, Capogrossi, Spazzapan, frammezzo a tante esibizioni mismo, forniscono testimo-Sempre ammirevole Pio nianze di genuinità pittorica; riprova, da una parte che l'esigenza di «totalità » nell'espressione artistica è imprescindibile, salvo scadere nell'astrusa incomunicabilità, dall'altra che la « tesi polemica » rimane refrattaria al processo di trasfigurazione estica, per incompatibilità di termini.

> E le citazioni potrebbero continuare, attraverso una monotona alternativa di riferimenti, nei confronti dei vari orientamenti di gusto che intruppano i nostri artisti «mi nori» in schiere contrapposte e battagliere, ma che rischiano di pregiudicare il nascere e l'affermarsi di vivaci e perentorie personalità.

Certo che, se, sul piano di larga generica informazione, codesta rassegna può giustificarsi, per contro essa tradisce la sua non rispondenza a quei criteri di selezionati valori, i quali dovrebbero pur sempre presiedere a manifestazioni del genere: sia per orientare l'opinione pubblica, quanto per indicare agli artisti i fecondi addentellati fra le loro esperienzie e le istanze spirituali, culturali e sociali del tempo.

Schiacciante responsabilità, questa e, d'altronde quanto mai ardua impresa, in un clima di contrasti e di smarrimenti spirituali e sociali, qual è quello che incombe sul tormentato mondo mo-

novilà, indiscrezioni della lelleratura dell'arte, della tecnica - Il giro del mondo in pochi minuti - Usi e costumi di tutti i paesi

Pinto be Conti

# PUNTO ESCLAMATIVO

Oggi vi presentiamo: Estate d'arte in Italia a cura di Giulio De Carli

# Davanti alle opere del Giorgione ammirazione dubbi ed incertezze



Giorgione - AUTORITRATTO (Museo di Braunschweig)

Poche notizie e pochissime date hanno tramandato i documenti e gli antichi biografi (Marcantonio Michiel, contemporaneo dell'artista, e Giorgio Vasari, il noto storiografo del '500), per quanto concerne la vita e le opere

Giorgio da Castelfranco (detto poi Giorgione, e per la prestanza fisica e per la «grandezza dell'animo»), sem-bra sia nato a Castelfranco Veneto, il 1477 o il 1478.

Un documento del 1507, e due del 1508, attestano d'una sua opera, ora perduta, in Palazzo Ducale, e degli affreschi da lui condotti per il Fondaco dei Tedeschi, ora del tutto spariti (un residuo, staccato, alla Galleria dell'Accademia - Venezia).

Il Vasari afferma che, quantunque di umilissima stir-pe, il Giorgione fu d'animo gentile e di buoni costumi « in tutta la vita », temperamento amoroso, molto socievole, dedito alla musica e, perciò, molto apprezzato e ricercato quale suonatore di liuto.

L'ambasciatore mantovano a Venezia, Taddeo Albano, tramandò notizia, in una lettera alla moglie, delrenuta morte del pittore, nel 1510, « da peste



Giorgione - Particolare de LA TEMPESTA (Venezia -Galleria dell'Accademia)

L'interessante rassegna allestita nelle sale di Palazzo Ducale a Venezia aperta fino al 31 ottobre, ripropone al visitatore e alla critica i problemi non ancora risolti sulle attribuzioni delle opere al grande pittore di Castelfranco

dopoguerra tanto attivo nel campo delle manifestazioni artistiche, sono state precedute da così ansiosa aspettativa e accompagnate da così diversi apprezzamenti critici.

Nè poteva essere altrimenti per una retrospettiva dell'opera, e delle testimo-nianze delle rispettive discendenze didattiche, del Maestro di Castelfranco Veneto: la meteora che solcò di nuova luce il cielo dell'arte veneta, nel trapasso dal quattro al cinquecento (dal Giambellino al Vecelio, per stabilire degli essenziali riferimenti nominali), il pittore enigmatico nella vita e nella formazione, misterioso nelle ainvenzioni», inafferrabile nella paterni-tà dell'opere, quanto a inequivocabili legittimazioni.

Mostra discussa, dunque, per impostazione ed esemplificazioni, ma, non per tanto, meno visitata ed ammirata, nell'unanime riconoscimento di merito al direttore Pietro Zampetti ed ai suoi collaboratori, italiani e d'altre nazioni.

Nella magnifica, storica sede palatina, la rassegna, accanto ai famosi divinti universalmente ritenuti del Giorgione (La Pala di Ca-stelfranco Veneto - i Tre Filosofi, ta Tempesta, cui è da rimpiangere non si siano potuti aggiungere la Giu-ditta di Leningrado e la Venere di Dresda), allinea numerose attribuzioni e altrettante, superbe documenta-zioni, attestanti l'inesauribile fecondità del magistero giorgionesco.

Nel settore attribuzionistico eccellono, con suasiva suggestione, le due Tavole Conversazione di Venezia, la replica viennese dell'Adorazione dei pastori di Washington, la Madonna che egge di Oxford (benchè mal ridotta). le idilliche Tavolette del Museo Civico di Padova, la sontuosa Laura di Vienna, il sognante Pastore di Hampton Court, lo Autoritratto di Braunschweig (il cui registro luministico sembrerebbe tradire l'autografia giorgionesca), la impressionante Vecchia di Venezia, e il delizioso Ritratto femminile di New-York, rivelante una stretta consanguineità con la «Zingara» della Tempe-

Nella stesso settore, d'altronde, un gruppo di dipinti di altissimo valore, lasciano perplessi di fronte alla proposta paternità del Giorgione. Per esempio, il Cristo Portacroce di Rovigo, tanto belliniano nella finissima tipologia, in certo reviduale arcaismo informatore (l'impeccabile discriminatura dei capelli, inanellati sotto l'orecchio, e il

Poche mostre, in questo | laminaceo risvolto della tu- | posizione e la versicolare | gliano, un Ritratto di Gioopoguerra tanto attivo nel | nica) e nella ineffabile dol- | preziosità luministica, sem- | vane (Svizzera) attribuito cezza dello sguardo; le Tre età dell'uomo, in cui la giorgionesca, silente registra-

zione della luce, agli effetti d'una meravigliosa sintesi compositiva, non riesce a sopprimere certa volumetrica compattezza plastica delle forme, estranea alla sensibilità del pittore di Castelfranco Veneto (più convincente, se mai, il Concerto di Hampton Court). Analogamente il famoso Concerto campestre, del Louvre, pur nella indiscutibile ispirazione giorgione-

sca, si rivela d'una irresistibile perentorietà tiziane-sca nell'ambrata, suntuosa ciamento. luminosità dei nudi, nella esibizionistica loro opulenza, nelle chiare e articolate sequenze del magnifico paesaggio, così, come il Cristo deriso e il S. Giorgio di Venezia; mentre l'Adultera di Glasgow, per la tipologia

brerebbe proporre la pater-nità di Sebastiano del Piom-de Euridice (Bergamo) e la

Quanto mai problematiche, appaiono, invece, le at-tribuzioni al Giorgione della Pietà di Treviso, d'impianto belliniano - antonellesco, del Concerto di Firenze, emergente con suggestiva, aristocratica spiritualità tizianesca, con la figura centrale del monaco, e della Cerere di Dahlem (Berlino), ove l'impaginazione alla Sebastiano del Piombo. non sembra poter giustificare un definitivo pronuntre, di Paris Bordone e di Bernardino Licinio.

Numerose tavolette d'ispirazione giorgionesca (non sempre d'alto livello), co-stellano la rassegna di altrettanti punti interroga-

Nella sezione dei giorgioneschi, sono particolarmen-te segnalabili le Tavole (Parma) di Cima da Cone-

ed Euridice (Bergamo) e la Adorazione del Bambino (Washington) ritenuti di Tiziano giovane, un incan-tevole Concerto (Arden-graig - Scozia) di Palma il Vecchio, un nobilissimo Ritratto di Suonatore (Vienna) di Domenico Mancini, un Suonatore di liuto di Giovanni Cariani, un Ritratto di guerriero (Washington) del Romanino, un vivace luminosissimo Baccanale (Roma) attribuito a Dosso Dossi, oltre a saggi del Pordenone, del Morto da Fel-

Il giorgionismo di Seba-stiano del Piombo e di Gerolamo Savoldo, sono largamente documentati attraverso alcune stupende sale, allineanti opere quali il San Giovanni Crisostomo di quele il Tobiolo e l'Arcange-



Giorgione - Particolare de « I TRE FILOSOFI » (Vienna - Kunsthistoriches Museum)



# Cento dipinti di Van Dyck a Genova

La «mostra dei cento dipinti» di Antonio Van Dyck, a Genova, registra un lusinghiero successo culturale e turistico. Il Van Dyck, col Rubens e col Jordaens, costituisce la magistrale triade che

celebrò il seicento pittorico fiammingo, nella coerente assunzione dei « modi » della grande pittura veneziana del cinquecento. Nato ad Anversa nel 1599, da una famiglia di commercianti, il Van Dyck risulta iscritto nel 1609, come apprendista, in quella corporazione di pittori. Nel 1615-17 l'artista teneva già studio proprio, e nel 1618 era iscritto, come

maestro, nella rispettiva corporazione.

Data da quest'epoca la sua collaborazione con Pier Paolo Rubens, e l'inizio di quei riconoscimenti, che gli consentirono una brillante carriera.

Fu pittore alla corte di Giacomo I d'Inghilterra, viaggiò l'Italia per diversi anni, e ritornò a Londra (1632) presso la Corte di Carlo I, eve rimase fino alla morte.

Van Dvek fu il mitto re gulico per eccellenza il ritrattista impareggiabile del-Van Dyck fu il pitto re aulico per eccellenza, il ritrattista impareggiabile dell'aristocrazia ligure e della ricca borghesia fiamminga.

Fu anche pittore del genere sacro, apprezzatissimo. La sua arte brillante e raffinata gli meritò l'appellativo di «Tiziano del '600 ».

# Il richiamo fiorentino all'Angelico

rio dell'Angelico, continua a richiamare un largo concorso di visitatori, italiani e stranieri. Da Roma, ove aveva costituito l'indispensabile introduzione alla visita della Cappella Niccolina (in Vaticano), frescata del Maestro tell'ultimo periodo della sua attività, la mostra è stata trasferita a Firenze, in quel Convento di San Marco che rappresenta, con le decorazioni del chiostro e delle celle, la più esauriente e significativa raccolta delle opere di

Guido, figlio di Pietro, nacque nel 1387 presso il Castello di Vicchio, nel Mugel-lo. A vent'anni entrò, col fratello, nel convento dei Domenicani di Fiesole, dove, dopo un anno di noviziato a Cortona, fu accettato nella comunità religiosa, col nome di Fra Giovanni. Segul da Foligno a Cortona gli esuli Domenicani, per far ritorno a Fiesole nel 1418, alla fine dello scisma. La attività artistica di Fra Giovanni iniziò molto tardi, dopo assolto, cioè, il lungo e impegnativo tirocinio di studi e di esperienze «in religione».

Non è possibile stabilire una cronologia, attendibile, in merito alla sua produzione su «tavola». Si sa, invece, che nel 1436, avendo Cosimo de Medici disposto per la costruzione del nuovo Convento di San Marco, in Firenze, Fra Giovanni ebbe l'incarico di sopraintendere alla sua decorazione pittorica; che nel 1447 attese alla decorazione della Cappella di San Bri-zio nella Cattedrale di Orvieto, poi compiuta da Luca Signorelli, e che nello stesso anno fu ingaggiato, dal Pontefice Nicolò V, per la decorazione della Cappella detta, appunto, Niccolina, con storie dei Santi Stefano e Lorenzo. Contemporaneamente Fra Giovanni fu nominato, per 3

anni, priore del convento di S. Marco. Nel 1454, il grande pittore (tale era ritenuto anche dai suoi contemporanei) si recò nuovamente a Roma, dove morì l'anno successivo. La sua tomba si venera in Santa Maria della Minerva, a Roma.

La vita dell'Angelico si svolse, quindi parallelamente alla fase centrale del Rinascimento toscano; di quella «civiltà», cioè, tanto favorevole alle esperienze e alle espressioni dell'arte, e della quale lo Angelico fu il più geniale interprete, in senso profondamente cristiano.



Beato Angelico - Particolare del TABER-NACOLO DEI LINAIOLI (Firenze - Mu-

# La parola nuova del Giorgione

ne, con qualche introduttifa nuova sintesi forma-spa-Infatti, nulla si sa di assolutamente attendibile circa il tirocinio artistico del Maestro, la cui opera tradisce tuttavia, ascendenze didattiche, più o meno dirette, nei confronti del Giambellino (che teneva allora scuola a Venezia) e di Leonardo (la cui lezione s'imponeva negli ambienti artistici dei maggiori centri attivi, fra i quali, non ultici sostò nel 1500). in termini di tono.

D'altronde, il problema della formazione del Giorgione, risulta trasceso dalla originalità della sua visione, che non appare subordinata allo spunto fecondo d'un determinato magistero, ma bensi rispondente alle imprescindibili istanze del secol nuovo.

que, non ha evidentemente

voluto entrare in merito al-

la formazione del Giorgio-

A quelle istanze culturali, cioè, per cui il naturalismo antropocentrico ispiratore del primo rinascimento, maturò nel naturalismo, per così dire, cosmico del 500, del quale Leonardo, appun-

to, fu il genio investigatore. Istanze naturalistiche, le quali implicarono la risoluzione dei problemi formali plastico-prospettici, che avevano assillato il quattrocento artistico toscano, nel- | (l'esteso impiantito, il pa-

zio, da Leonardo, appunto, già individuata nell'avvolgimento atmosferico delle cose, e figurativamente formulata (in ordine al'a tradizione intellettualistica toscana) in termini di chiaroscuro, sfumato, quando Giorgione, a valere della tradizione coloristica veneziana e con più diretta ed immediata incidenza visiva; incominciò a tradurla

L'uno e l'altro, comunque, attuando quella visione, per la quale le forme, dalla tradizionale, avvicinata loro evidenza plastica, in rapporto allo sfondo prospettico lontanante, retrocedono e si tuffano nel rispettivo ambiente (paesaggio), che avanza ad avvolgere l'intera composizione, nel suo vitale afflato luministico.

Visione che appare realizzata dal Giorgione, in un primo tempo, nella Madonna di Castelfranco Veneto, singolarmente semplificando la tradizionale orditura architettonica antonellesco - belliniana, delle sacre conversazioni, e sviluppandola, per contro, in ar

atte a stabilire traguardi, schermi e specchi alla luminosità atmosferica, spirante dal verzicante pae-saggio, onde registrarne il flusso circolatorio, ai fini

rivelatori della vita delle forme. E ciò, a valere d'un dovi-

filosofi di Vienna, il Giorgione impaginò più natura-listicamente lo spazio, trazioso, magico plasma coloristico, cui la luce inerimite quinte rocciose e spezsce, in lirica puntualizzaziozati frondosi, così da creare i recessi umbratili ed i



Sebastiono del Piombo - SACRA FAMIGLIA - (Parigi - Louvre)

frastagli luminosi, evocanti il mezzo atmosferico, entro quale, con varia, soavissima intensità, la movimentale coloristica si snoda, per suggestive, arcane determinazioni di forme.

Ma ove il Maestro attinse una veramente cosmica resa di tali effetti cromoluministici. è nella Tempesta di Venezia, in cui le nubi, le piante, l'acqua, gli edifici e gli uomini, appaiono co'nvolti in una tesa vibrazione di luci intersecantisi (sole-folgore), rivelante, come l'arcana, primige-nia consostanzialità delle

Visione dunque, questa del Giorgione, più direttamente ed immediatamente riflettente, che non quella di Leonardo, i nuovi orientamenti culturali, nell'implicazione di quei modi che stimolarono, direttamente o indirettamente, le ulteriori evoluzioni della pittura, da Tiziano a Van Dyck, dal Caravaggio a Velasquez, dal Tiepolo agli Impressionisti francesi dell'800.

Ma se il vitale fermento giorgionesco fu tanto fecondo, nel divenire dell'arte, da suscitare, ancor oggi, un interesse attuale: la sensibilizzazione formale del Maestro di Castelfranco Verimane irripetibile, per quella carica d'ineffabile poesia, ch'è insostituibile projezione d'uno spirito altamente dotato.

# Fra' Galgario e il'700 bergamasco

Mostra di Fra Galgario e del Settecento bergamasco, che rimarrà aperta fino a tutto il prossimo settembre. Domenico Ghislandi, in religione Fra Vittore, o Fra Galgario dal luogo del suo

convento, nacque nel 1655 a Dal 1675 al 1688 fu a Venezia a studiarvi i grandi lagunari, per ritornarvi poi e rimanervi altri dodici an-

ni, quale alunno del ritrattista friulano Bombelli. Si recò successivamente a Milano, presso il ritrattista

S. Adler. Dopo così svariate e prolungate esperienze, il Ghi-slandi ripiegò sulla più genuina tradizione locale, il Moroni, rinverdendola e po-tenziandola dei nuovi modi

« Fra Galgario », quale ritrattista, rientra nella classificazione preposta dalla più recente critica, e denominata « i pittori lombardi



Fra Galgario - RITRATTO DI GIOVINETTO -

IL DIRETTORE

### Caro Temp.

snime che ed attri, n'tenyo doveroro le per i precedeu. été e pu l'immutate stimu ch'io muho per te) sirolgerm. e te pu un aventuale accordo di collatorepienc con l'Aniverità Popolere Frutima.

Le nostre istituzione ha regionito finelmente ensenton de assumere precin' impegné, in pie na autono e mia. Esse fe fins j'anori, de amis, un Contro de Calterra artistica che proble mi appreprete ell'intè di dell'ica, e allestine pur puo lobre mestre d'erie contemperanen. Cera elispane d'une attressate, decerosississes

rede, in Via Bolengen. (1012), com me helle sale (m. 8/17) usufruitile per mostre e approprietamente nistemeta all'nopo. Ru vola hu più amto un lusius Phiero tattonimo, avenolo perleto in esse il falto regestres ella Pullica tatra ji esse, est camendonino avvi cendete con: terente de insign proponer den miranità de Belogne

L' une the incromentere le fun p'enelité de tele en n'ente, allestendon' quoilche mostre d'en centem. vanence, spece el prisinent e de hanco e nero: pache

enmemeration et. Le Vinis e et. Ton, tento per inco :

, m'ucien. all'upps necessité du poter voulere men

150 x) allege me cetolege de mostre, che può formere puelche informa.

Mittente: prof. Giulio De Carli T R E N T O = Università Popolare = collaterezione ed. nome ad enizione parrens peci.

tera la retretta rella opera, contere col con montigio em contributo di seriali c'autotti elle nosta menerata.

pi eni. L'enerolo eloverble pi molerzi, erruturdemente recigni interprene ed resta, fra l'imineria Pepolere e teli editatoratori comi elerato due en mer hestassero be perenzi i editatorato della idingi ene telli intitazione, eno eccesolo lotretta bella idingi ene telli intitazione, eno eccesolo lotretta tre orene mere enoto del suo prombenti il bindeco di. Trento. Ti ha delbro confunemente e appresentati interiore di con tre prese si treba, mierrandemi, nell'orentali lia du la cora tri perso (c tri preso di interpretare nel chiero, pinto rel onesto reuro enerto mio passo) i peccolenti e la mia interpreta (c tri preso di interpretare nel chiero, pinto a greupi, orniamente auspicabile, pre mosti. i teta, enate monto, emutuale cellabrotire.

Ti raro molto preto, ne rome: unarmi la certinia eli me minente, comunque, a questa mia.

Mi i greta l'evenica per virmonesti i reuri.

Order.

L Ilustrissimo Signor



Dott. Silvio BRANZI

critico d'arte de" Il Gazzettino "

VENEZIA

Calle S. Salvador

Caro De Carti;

tua lettera. Ero quan ecito s fair una trajenta a Trento, in questi porni, e metaro s' resteti; invice, all'improve Vito, m'é capitato un impegno de non mi porreta s' muo verni.

Tiento, pradmente, prensa d'initraliera d'aprire con rego:

larita delle rassegne d'arte contemporanea. Sono colo che

ene, in agricata alle mostre prafiche del Cento Prontetia e

alle altre manifestazione culturati, che inicità non mancane,

entribisanno a rifinite una cononcenza mecone rassa presso

il pubblico vasto.

In quanto all'offerta che mi fai, il colla lorenze, santa
interferenze estance, em l'Università populare, io bares punto
al accetturla se sottetti l'aprine ell tempo necessario a sol

fere il lavora nel moit mighore. Particippo non e

con', almeno per il momento, perché sono cari co l'impegni,
al por nule e sori, the un pose aroche la mente strapposarezzo. Pro

Parti die pa alcuni men sia pair libero, e attora se . ve polia riparture. Tutta na, comprendo de la lua lettera the tu hu; una certa fector. Con arrei pentate is fast il nome i' un estatuale colla lora tore V quello itt det. limbo Apollonio. To un firme he perlato; ma, se moi, le prosuit'alho. E you he acelli. Il suo accume critico li è certo noto dei suri menti, e la sua capacità organit. fation in point . I'm starta pro rate in side of Brande. Sapprimi, inagne, orre qualure. Detauto ti sia grano sell the effects e to anjure the stronger ill'Università propriese en la l'esto mighane. Con viva en Nulita

J. 15.

Prot. Piutio De Carti

Trent

Università proporture trentiare Via Beleadani, 12 VIA BELENZANI 12 TRENTO TELEFONO 27-87

IL DIRETTORE

Caro Grans,

ricero la Tua gracitionime del 6 e.m., ets.

Muyros. Tu m. joi le conspetible en pu m inipie à tire che è encere alle riste et. Seu, ma che a restre tube le nemerore in mu venu rechi prejeure, on estimate contra con

of especta components in mono ceretial mente proto, che son non ablie respinto la mi a proporta di collatorepiene un siservendoti di eventualmente romenterla in ma morari mo avenire, in cui to possu travari il tempo in a

Jano altrebanto lieto della tua propresta di.

i'nte reviere ella cora il sett. mulio apollomio, che tu
m. hei fetto ecuorecre puatiche anno fa, e ch'i'o ho
avuto modo di approprere molto absorrero la ma abbini

To indinifectore e arganifiction, in materia el'este.

Riscontrando, qualche pierro fe ad un innizio indinifectore. Della Nochia premiere della Ricamete ra la vera per ella vernice della presissama in XVIII menierta pere, ha petto cermo, al Hette apolieno del mis deriolerio di incentra sur las las in rapporto del mu mia proposta justa al Hett. Trans.





Ti save: puindi proto ne valero prepuere il
l'est apettanio a tale nantro incontro, e concentere
con lu m'apprintamento a l'incepia, entro i pioni.

11 e 12 vel prori uno piregno, in mado che tu

verra essere purente. Ti chicolo troppo?

Le poi tu aversi la prosi ti li la ci fere, prima,

mia mapprata pusari, e dechi comi puetche mimi

to del tuo tempo prepioro, li prey here. chi permi

eventualmente mua telefanata al 10 67.87.

Scura la mia insistenza, donta alla

itima e considera piere chi io metro pri ti, e

ion la più n'en n'esmorecupa, crestemi trempe

ceroli elimente un

Opis. De Car.



VIA BELENZANI 12 - TRENTO - TELEFONO 267-87

IL DIRETTORE

Pero Grant,

h' inn's copie della latera che me indinitale ell' lépiende antonoma l'unismo, in monito elle proposité che mi erano state fatte; aude documentare, inepuiro. ce ti Cucute, le responsabilité del nitorde nelle trobbe tire. Los amts rentere Tella tua indisponisione e mi nous interento el elecars des essa, presso; tros fratelli. Hos telepueto ripetito mente a use hia (" hunto / senja mai pales commicere d'rellamente un te, Speravo in una tua telefonista, prima del risomo tuo costi, ma inveno. Commene to fecero le più rerdich eaugretulezion. for il con pleto tuo xestre l'ilimento. minu del piccolo interneto, e delle... pressone rintagio. 'ne , delle reherzo!! d'une telefenete..; rappiame la B- a chi réferire lu. - tronte, e possiens competire le marie delle intreprendente l'ynere, in ceren di matematiene. fradiro conjenna della Tua disima volute, e co:

mighin ungen in tel venso, cordiemente à retuto

Of sciary.

IL DIRETTORE

Egregio Signor
Avv. Dott. Guido Viberal
Presidente dell'Azienda Autonoma Turiamo

TRENTO

Con riferimento alla richiesta fattami, da codesta Spett.Azienda, di studiare una forma di collaborazione con questa Università Popolare, per la programmazione e organizzazione, a Trento, di annuali manifestazioni artistiche, confermo di aver ottenuto l'interessamento (quando si voglia fattivo) di autorevoli personalità dell'ambiente artistico veneziano, e prendo atto della Sua assicurazione verbale, che della cosa darà possibile trattare prossimamente, il ristardo essendo dovuto ad impreviste circostanze, maturate all'interno di codesta Spett. Azienda.

Io sarò di ritorno, in città, dopo la metà del luglio prossimo, e spero di poter concertare un incontro per quell'epoca.

In attesa La saluto distintamente

Owldy.

250

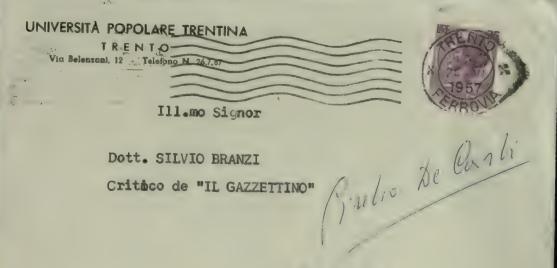

VENEZIA

Calle S.SALVADOR

" h' etdige; 30.3.1950

Piali- De Carhi

### E' nata nel segno del fuoco gran parte della sua opera

Il suo animo crucciato e ribelle si stemprò nel soffio dello spirito di carità in un profondo e vero senso di umana comprensione e di fiduciosa speranza

temporanea, netturgere at una austera concezione di vita religioso-morale, seppe attingere un figurativo di tanto perentoria suggestività e formale originalità che non potrà, certo essere dimenticato.

Nacque a Parigi il 27 maggio 1871, in una notte di bombardamento; sotto il segno,
cioè della violenza e del fuoco,
cui sara fatalmente improntata tanta sua pittura.
Dal padre, ebanista, e dal
nonno materno, amatore d'arte, ebbe, probabilmente, i primi impulsi vocazionali, se, più
tardi, potè dire di sè: «lo ho
la mania della pittura fin dalla nascita».

la nascita».

Dal padre, certo, ereditò una profonda sensibilità morali, che lo orientò verso una sincera concezione cristiana di vita, definitivamente maturata, poi, in consapevole, piena aderenza, grazie anche ai coltivati vincoli di amicizia con Léon Bloy e coi Maritain: preminenti personalità del mondo cattolico francese.

Non ancora quindicenne,

Non ancora quindicenne, Rouault fu allogato apprendi-sta, presso il pittore-vetrato Hirsch, restauratore di antiche vetrate, ove il ragazzo assimi-lò un'impostazione grafica del-la forma che rimagni fonda. lò un'impostazione grafica del-la forma, che rimarrà fonda-mentale anche al suo maturo linguaggio pittorico. Frequen-tò, quindi, la Scuola di Arti ti-gurative e quella di Belle Ar-ti con lusinghieri riconosci-menti, ed elesse a proprio maestro Gustavo Moreau; il quale, non solo non vincolò il discepolo al proprio credo ar-tistico (antitetto a quello del-lo scolaro), ma con paterna lo scolaro), mà con paterna dedizione ne favori e sorresse le spontanee, vivacissime incli-

Alla morte del maestro, Rouault divenne il conservato-re ufficiale del Museo Moreau, con un modesto assegno an-nuo; incarico che gli valse, in seguito, l'assegnazione della Legione d'Onore.

Dopo un periodo doloroso di malattie e di crist, il pittore inaugurò (1902) la maniera cupa della sua produzione ed iniziò, con Matisse e Marquet, la partecipazione al Salone d'Auturno di critara stato conton tunno, di cui era stato confon-datore (incontro coi Fauves).

Nel 1908 sposò la sorella, Marta, del pittore Le Sidaner, dalla quale ebbe quattro figli. Nel 1916 il famoso Vollard di-venne il suo mercante esclusivo ed il suo mercante escussivo ed il suo consigliere, per cui Rouault intraprese una serie di esperienze, che polarizzaro-no, per un decennio, la sua at-

tività nell'illustrazione del li-bro (Miserere - Passione). Col 1928 riprese la produzio-ne ad olio, con rinnovato fer-vore. partecipando alle esposizioni del «Salon des Indipen-

ono di questo tempo le fa-se tele dei soggetti biblici. Clowns, dei Pierrots e dei dei Clor Giudici.

Dal 1940 si dedicò, quasi e-eclusivamente, alla pittura sa-

Nel 1948 la Biennale di Ve-Nel 1948 la Brennaie a venezia presentò una magnifica russegna ufficiale dell'opera di Giorgio Rouault, composta di 16 dipinti e 12 incisioni, occasionando il primo viaggio in Italia dell'artista.

Italia dell'artista.

Lo stesso anno Zurigo allestiva la più grande retrospettiva rouaultiana alla Kunsthaus. Un vero, trionfale omaggio al grande artista fu reso dal Centro Cattolico degli intellettuali francesi. nel 1951. con un ricevimento al Palais de Chaillot, cui fece seguito, nel 1954, una stupenda rassegna rouaultiana a Villa Reale, incasione dell'inungurazione del nuovo Museo d'arte modere del nuovo Museo d'arte moder

dunque il Rouault un e, che visse il dramma te moderna nel centro pittore, che dell'arte mod

Giorgio Rouault — recentemente scomparso — è un pittore che, valorizzando le più ardite esperienze dell'arte contemporanea, nell'urgere di una austera concezione di vita religioso-morale, seppe attingere un figurativo di tanto perentoria suggestività e formale originalità che non potrà, certo essere dimenticato.

Nacque a Parigi il 27 maggio 1871, in una notte di bonatata tanta sua pittura.

Dal padre, ebanista, e dal nonno materno, amatore d'arte, e bbe, probabilmente, i printi impulsi vocazionali, se, più tardi, potè dire di sè si olo la mania della pittura fin dala mascita.

Dal padre, certo ereditò una profonda sensibilità morali, che lo orientò verso una cincera concezione e cristiana di tutta, definitivamente maturi at che più, poi, in consapevole, piena adarenza, agrazie anche ai contitori pronali dell'artico, cattivi contito del amatoria, poi, in consapevole, piena dalerenza, grazie anche ai contitati vincoli di amicizia contiente pronalità del mondo cattolico francese.

Non ancora quindicenne, Rouault fu allogato apprendi-

dell'espressionismo.

Dai primi saggi dell'esperienza accademica, in cui un rembrandtiano luminismo ambienta episodi biblici, drammaticamente centrati da folgoranti accenti, come d'incandescenti colate cromatiche («Criscenti colate cromatiche («Crimolitaliti, condiziono la mi1895); a quelli rivelanti l'amyra rivolta del pittore, come dice l'Abbé Morel, contro la condizione morale dell'uomo, e nei
quali tutto un mondo di miseria e di peccato appare brutalmente evocato dalla vibrata
irruenza d'un prestigioso segno, cui s'innervano, con ossessionante approssimazione,
pennellate di notturni bagliori, intrisi, come, di malefiche
esalazioni d'un'umanità corrotta e corrompitrice («La Noce esalazioni d'un'umanità corrotta e corrompitrice («La Noce
à Nini-patte-l'air» - 1906); «Allo specchio» - 1906); da tale
produzione trabocca l'esperienza dolorosa di vita. maturata
nell'artista, e la travagliosa
conquista della libertà dalla
tecnica. E' la pienezza dei tempi che per Rouault, come per
molti altri condizionò la misteriosa chiamata.

E nella galera materialistica dell'inferno umano (come
dice, ancora molto bene, l'Abbé Morel) scese la Grazia che
permette alla natura ferita dal
peccato... di giungere alla
giola attraverso la tristezza e
il dolore.

E l'animo crucciato e ribelle dell'artista si stemperò, al-

le dell'artista si stemperò, al-l'arcuno soffio dello spirito di Carità, in un più profondo e vero senso di umana compren-sione e di fiduciosa speranza nella catartica redenzione, che placò la stigmatizzante irruenza del suo primo linguaggio. E tristezza e dolore sacrificali sembrò ricercare l'artista nelle seuccessive sue esemplificazio-ni iconografiche della passio-ne di Cristo («Crocifissione» -1938: «Ecce Homo» - 1952), nelle apologetiche ed iconiche effigi di Sante («Notre Jeanne» - 1940; «La Veronica e S. Marta» - 1940-46) e in certi saggi di simboliche ambientaioni intimistico - familiari «Stella vespertina» - 1940-46). Opere tutte, nelle quali la for-ma appare perseguita tramite corposi, essenziali contorni corposi, essenziali contorni bruni: tonali scansioni, per serrate articolazioni compositive, alle laviche solidificazio-ni cromatiche, risfavillanti, co-me, le originarie combustion me, le originarie combustioni vulcaniche: luminosità fluore-scenti che il pittore giunse a suggestivamente concretare in dischi solari e in falci lunari entro i suoi paesaggi, impron-

Preziosi effetti, a volte smaltei, più spesso di vetrata (Rouault ebbe a paragonare l'impressione provata dinanzi a delle vetrate antiche, da lui scoperte, in età giovanile, nela quella l'officina paterna. bita da Paolo sulla via di Da-

tandoli di sacrale

palestinese

secoli, vela e travisa la più ge-nuina tradizione cristiana, la sola passibile di attualizzarsi in arte (come nel costume) oggi, in ordine alle istanze religiose e morali che urgono alla coscienza collettiva condibile fattore di recupero e di ristabilimento d'un duraturo e pacifico ordine universale.

pacifico ordine universale.

In tale direzione, e come tendenza, sembraci si possa e di Rouault (forse più suggestivamente indicata, ancora, nei bianchineri, nelle vetrate e negli smalti) per trarne modito e salutare indirizzo.

Giulio De Carli



Georges Rouault - « Carmencita » - 1948, Raccolta privata Milano

Cero Grang; Oberato de un monsercute lovro e clistenlato de una prolongata inchisperizione, nes ricerdo pier re to overo comu ni coto di casemi docreto es rentere Consumente della n'n tu ella gremole in ec. con one della venice", e se Pinho de Carhi STUBITAE AND ISD & CONTENTE FORZE ARMATE ellab alaniole J. J. WONEMBRE

t'avers fello genegere, po' il mis n'ingrapiements pa la trea recouriste elle mastra Legentini. Cav. Prof. Biulio De Carli Comment, estemp's era a te mis dose ne preparalet. d. nou volere comolera re tra remete for il mis lungo rilenge :
mi niverzo al informati il reputto Trento Via Malpaga, 8-tel. 30272
rel nastre lavors qui . luyurali cerelichi. Soft Vilno grandico Jaurolne sles

Cenarino, eli n'homo de Fireupe trono, mil mis Faralo, il tuo muono roppio: Ca' Joroso". Ti singrapso rel Luca sicerdo e ti perzo le miet congrataloper. pro pli erani, me nipramette de leg. pere le tua putticapere q di on rempe lamo interniremo. Mik. L. De Carli-fr mironità de Belengon Cinhis De Carli

sempre in -- alto la regelemente Hone ufflerate carrenta olla martia attento mostrissica. se tronciai modo el fore una supporté da me in eccesione d'una tra restite a trants, sero leto de info-Direttore Generale dell'Università Popolare Erentina morti in mento, Ti simm eengrabalegren. e ougn, earelist adelle Erento All, mo Japan AM Vilno Brung Onthico d'Uni de la fazzadino Telle Santetnoln